



# ROSETTE,

OU

LA VENGEANCE INUTILE

PARODIE

DETITON ET L'AURORE,

NOUVELLE EDITION.



A AMSTERDAM,
Chez Johannes Bruyn, Imprimeur;
M. DCC. LXI.

Et se vend au Bureau de l'Opera.



# ACTEURS.

ROSETTE, Jardiniere; Mlle. CHAR-LOTTE FREDERICK.

RATON, Garçon de Ferme, Mlle, CARO-

PERRETTE, Fermiere, Me. FREDE-RICK.

GRINGOLE, Meunier, Mr. DE LONAY.

ROBIN, Berger, Personnage muet.

JARDINIERS.

BOUQUETIERES.

MEUNIERS.

PAYSANS, PAYSANNES.

rest . try of Impriment

The state of the s

AMBTERDAM.



OU

# LA VENGEANCE INUTILE, PARODIE DETITON ET L'AURORE,

Le Théâtre représente un Paysage, dont le fond est un Jardin sur le penchant d'une Montagne, au pied de laquelle coule un Ruisseau formé par une source qui tombe en cascade. Des Moulins sont sur l'aile droite, & une Ferme sur l'aile gauche. La Lune achéve son cours.

والمعالف فالعمال والعمال والمعالف فالعمال والعمال والع

# SCENE PREMIERE.

RATON.

AIR: Il n'est point encor l'Aurore. Wille l'Aurore est loin encore! l'attendrai long tems le jour. Déjà l'ennui me dévoie; Mais révons à mon amour. Que l'Aurore est loin encore! l'attendrai long-temps le jour. AIR:

ARO.

DE-

SAY.

Air: Ab! que je me lasse d'être.

Valet chez une Fermiere,
Moi, la fleur des beaux garçons,
J'ai long tems gardé les moutons;
Une riche Jardiniere,
Enfin m'a donné son cœur,
Et c'est pour moi beaucoup d'honneur.
Hélas! dès ce jour peut-être,
L'Amour va me rendre maître
De son joli joliet,
L'Amour me va rendre maître
De son joli jardinet.

#### Même Air.

Elle va bientôt paroître,
Pour embellir ce féjour,
Elle se léve avant le jour;
C'est par ses soins qu'on voit naître
Le thim, le lys & l'œillet,
La violette & le muguet.
Chaque matin elle arrose,
Pour faire éclore la rose,
Dans son joli joliet,
Pour faire éclore la rose,
Dans son joli jardinet.

AIR: Toujours seule, disoit Nina.

Mais Rosette ne paroit pas,
Et cela m'inquiéte:
A son âge avec tant d'appas,
On peut être coquette.
Et tandis qu'ici je l'attends,
Un Rival passe mieux son temps.

Mais

# PARODIE.

Mais quel éclat!
Le cœur me bat,
Ah! la voilà, la voilà,
Ah!



# SCENE II.

Une simphonie annonce le lever de l'Aurore: on entend ensuite le chant du cocq, le ramage des oiseaux, & les cris des différens animaux qui peuplent une bassecour. Rosette paroît sur la Montagne, descend dans son jardin, & arrose ses sleurs au jour naissant.

# RATON, ROSETTE.

ROSETTE arrosant ses fleurs.

AIR: Dans un bocage.

Brillantes fleurs,
Vos vives couleurs
De nos plaifirs font l'image,
Leur tendre éclat
Est si délicat,
Qu'un souffle, un rien l'endommage:
Il faut cueillir
Les roses sans les ternir,
Et sans siétrir,
Sans affoiblir le desir.
A 3

Faisons chaque jour
Renaître l'Amour,
Et conservons ses attraite
Frais.

AIR: L'Echo Italien.
Quoi, je suis ici seulette!
RATON caché derriere un arbre.

Seulette.

ROSETTE.

Raton laisse ainsi Rosette?

RATON.

Rosette.

ROSETTE.

Oh, oh!

C'est un écho, écho?

RATON.

Echo.

ROSETTE.

Dis-lui que je l'aime.

RATON.

Aime, aime.

ROSETTE.

Et ne répête nuit & jour Qu'amour, amour, amour,

RATON.

Amour.

ROSETTE.

8. 12

Amour,

RA.

# PARODIE. RATON.

Amour.

ROSETTÉ appercevant RATON.
Mais... mais... c'est Raton lui-même.

RATON se montrant. Lui-même.

ROSETTE. Ah! ma joie en est extrême.

RATON.

Extrême.

ROSETTE.

Oui, viens, tu combles mes desirs.

RATON.

Vos desirs.

Mon ardeur vous touche?

ROSETTE lui présentant la main.

Touche, touche, Et rends ta bouche

L'écho de mes foupirs, foupirs.

RATON.

Soupirs.

ROSETTE.

Soupirs.

RATON.

Soupirs.

Air: N'faut pas dir'ça, sont des sottises.
Pour rendre le calme à mon âme,
Vous êtes yenue à propos.

A 4

RQ:

ROSETTE.
Qui pouvoit l'agiter?

#### RATON.

Oh dame!
Rosette, j'ai bien des rivaux.
Je dois craindre leurs entreprises.
Excusez mon soupçon jaloux;
Mais je croyois déjà que....

# ROSETTE.

N'faut pas dir'ça, taisez-vous, N'faut pas dir'ça, sont des sottises.

### RATON.

Air: Que la mariée est trop belle. Votre cœur doit être flatié. De ce sentiment qui le blesse, Il fait honneur à la beauté.

### ROSETTE.

Mais c'est offenser ma sagesse.

#### RATON.

Rosette, si j'en ai douté, Ce n'est que par délicatesse.

Air: De tous les Capucins. C'est vous prouver que je vous aime.

# ROSETTE.

Ce rafinement est extrême.
Au lieu de si bien raisonner,
Sans y chercher tant de sinesse,
N'as tu donc pas à me donner
D'autres preuves de ta tendresse?

RA-

6003

AIR: Musette de M. Blaise.

Jurez moi;
Mais de bonne foi,
Puisque ma tendresse
Vous intéresse;
Jurez-moi;
Mais de bonne foi,
De m'aimer sans cesse,
Et de n'aimer rien que moi.

#### ROSETTE.

Air: Votre cœur, aimable Aurore.

De la flâme la plus pure
je n'atteste point les Cieux;
Si ma bouche t'en affûre,
Mes regards l'expriment mieux;
Leur tendresse te le jure,
Mes sermens sont dans mes yeux.

#### RATON.

Même Air.

Sans le cœur de ce qu'on aime, De quel bien peut-on jouir? Dans tes yeux l'amour lui-même, Peint l'yvresse du plaisir, Et tu fais mon bien suprême, D'un regard & d'un soupir.

AIR: Ab, je ne m'en soucie guéres.

Mais le Meûnier Gringole,
Sans cesse vous cajole.

RO.

ROSETTE.

On sçait que je le hais; Mais

De vous Perrette est fole.

RATON.

Je n'en fais aucun cas, Ah! je ne m'en soucie pas.

DUO.

ROSETTE ET RATON.

Duo de Mademoiselle la Guerre.

Chassons, chassons les craintes, les soupçons, De nos jaloux augmentons le martire; Traitons leurs plaintes de chanfons,

N'en faisons que rire.

le t'aimerai tant,

Je te le dirai tant tant tant tant,

Et si tendrement.

ROSETTE. 3 Ma main est le gage, RATON. 3 Reçois l'hommage.

D'un amour constant, Ou'un heureux mariage

Te & Rende content. Me

Je t'aimerai tant, Je te le dirai tant tant tant,

Et si tendrement, Re- ¿le gage

çois Sl'hommage D'un amour constant,

Et qu'un doux mariage

Te Rende content,

RA-

RATON.

Air: Prêt à danser.

Qui vient nous interrompre ainsi?

ROSETTE.

Les Bouquetieres de la Ville Viennent chercher des fleurs ici.

RATON

Mais leur danse est fort inutile.

ROSETTE.

Pourquoi vous embarrasser? lci, sans se faire annoncer,

On vient danser,

Se trémousser

On est toujours prêt à danser.

PREMIER DIVERTISSEMENT.

PREMIERE ENTRE'E.

Des Bouquetieres paroissent avec des Corbeilles vuides.

SECONDE ENTRE'E.

Des Jardiniers viennent avec des fleurs, & remplissent les Corbeilles.

VAUDEVILLE.

DES BOUQUETIERES.

I. Couplet.

PRenez de nos bouquets, Ils sont tous frais:

Pre-

Prenez ma double violette,
Galants, voici pour vous
Des œillets doux,
Venez en faire emplette. [à Raton.]
Approchez, mon beau garçon,
De nous achetez donc
Quelque fleurette;
La rose & l'bouton
D'amourette,
La rose & l'bouton.

Venez & m'écoutez,

Jeunes Beautés

Qui vous plaisez au jardinage:
Veillez avec grand soin,

Chassez au loin

Le papillon volage:
Profitez de ma leçon,

Et craignez le frelon

Qui toujours guette

La rose & l'bouton

D'amourette,

La rose & l'bouton,

L'Amour malin
Des roses feroit un pillage,
C'est un méchant enfant,
Il est content,
S'il cause du dommage;
Il engeolle la raison,
Et le petit fripon
Cueille en cachette

La rose & l'bouton D'amourette, La rose & l'bouton.

Richesse du Printemps;
Pour les Amans,
Naissez, empressez-vous d'éclore,
Brillez en ce séjour,
Que de l'Amour
La slâme vous colore:
Une sleur est un beau don;
Dans la verte saison,
Chacun souhaite
La rose & l'bouton

ROSETTE a RATON.

D'amourette.

La rose & l'bouton.

Je t'aime sans détours,

Et pour toujours;

Mon amitié n'est point légere,

Elle a plus de fraicheur

Que cette sleur,

Et n'est point passagere.

Cher Amant, je t'en fais don.

[En lui présentant un Bouquet.]

Reçois aussi, Raton,

De ta Rosette,

La rose & l'bouton

La rose & l'bouton
D'amourette,
La rose & l'bouton.

On Danse.

SCE.

# 

# SCENE. III.

GRINGOLE, RATON, ROSETTE, JARDINIERS & BOUQUETIERES.

GRINGOLE, à la fenêtre du moulin.

AIR: J'ai fait jouer un hal, mon Cousin.

Holà, hé! que de train!
Si matin,
Attendez-moi, mes drôles.
Garçons, éveillez vous,
Venez tous.

Venez tous,
Armez vos bras de gaules;
De ces chanteux,
Et de ces danseux,
Venez frotter les épaules.
Les Jardiniers & les Bouquetieres se retirent.

SCENE IV.

ROSETTE, RATON.
RATON.

Air: La Menagere.

Rosette, il ne fait pas bon pour nous, le tremble, je tremble.

ROSETTE.

Dia.

Gringole est en courroux, Sauvons nous ensemble, bis.

RATON.

Gringole est en courroux, Sauvons-nous ensemble, Je crains les coups.



# SCENE V.

#### GRINGOLE.

AIR: C'est la Servante de chez nous.

LS fe font tous enfui de peur
En me v oyant paroître;
Ce qui redouble ma fureur,
J'ai vû par ma fenêtre,
J'ai vû Rosette avec Raton...
Oh, oh, oh, oh! j'en aurai raison,
Parsaguenne, me prend-t'on
Pour un oison?
bis.



SCE-

#### RATON ET ROZETTE. IN

# 

### SCENE VI.

PERRETTE, GRINGOLE.

Suite de l'Air précédent.

PERRETTE fortant de la Ferme, effrayée. GRINGOLE. continuant.

100

CHI

Fring

U'avez · vous donc? Qu'avez·vous donc? Jarnicoton!

Tarnicoton!

# PERRETTE.

Le feu prend il à la maison Ensemble.

Oh, oh, oh, oh, ah, ah, ah, ah!

#### GRINGOLE.

Commere, ça vous surprendra;

J'vas vous dire ça, l'vas vous dire ça.

AIR: Connoissez-vous Marotte.

Vous connoissez Rosette,

Cette blonde aux yeux doux,

Des traits de la follette, Chacun ressent les coups; Qu'elle fait de jaloux,

Elle charme trétous....

AIR: Je suis, je suis malade d'amour.

Je ne songeois qu'à voltiger, Toujours d'humeur coquette:

Mais

Mais qui peut voir sans s'engager, Fillette si joliette? Pour ses appas, Je meurs, hélas!

Air: Quand tous les gueux dansent.

Qu'elle est lutine! C'est un p'tit trésor, un p'tit bijou, Qui me rend sou;

Fringante & badine....

Air: Mon cher Dorante.
Mais quel martire!

En prenant des airs pincés, Quand j' l'approche a' n' fait que m'dire:

AIR: Reprise de l'ut, sol.

Ah! Monsieur, vous me lassez, C'est assez,

Oh finissez, Monsieur, finissez.

La Pandoure. Cette jeune Jardiniere

Fait avec moi trop la fiere;
Mais nous allons voir beau jeu;

Morbleu!
J'mets à part
Tout égard;

J'naimons pas qu'on nous méprise, D'un Rival elle est éprise.

PERRETTE.
De qui donc?

GRINGOLE.

De Raton.

R

PER.

PERRETTE.
Raton!

GRINGOLE.

Mais si j'tiens, si j'trouve ce galant,
Pan....

# PERRETTE.

AIR: Fille qui passez par ici.

Tout doux, ne vous échaussez point,
Vous en aurez vengeance.

Vous ne sçavez pas à quel point
Je prends part à l'offense.

GRINGOLE.

Air: Netto, netto.

Comme une boule
Qui roule,
Mes amours
Prenoient leurs cours,
J'étois au but,
Raton parut,
Plut,

Et je sus par ce fréluquet Dégoté net, tout net, tout net. PERRETTE.

En effet, c'est fort mal fait,

(Ensemble.) Fort mal fait.

GRINGOLE.

Dégoté net, tout net, tout net. PERRETTE.

En effet, c'est fort mal fait. (Ensemble.) Fort mal fait.

bis GRIN-

#### GRINGOLE.

Contredanse de la Chercheuse d'esprit.

L'inhumaine!
Quand j'lui dis ma peine,
J'ai beau faire, hélas!
Al' ne me comprend pas,

Sans rien dire,
Mon Rival foupire,
On l'entend au mieux,
On lit tout dans ses yeux:
Dés que je suis loin,

Il guette la Belle, Sans témoin, Il babille avec elle,

Et sans sin, Leur petit caquet De mon Moulin

Imite le cliquet.

Tatita, tatita ta,

Ah! comme il va!

Quand je reviens, ils parlent bas, Chut, chut, en s'poussant le bras.

Tout à l'heure,

Si j'vous mens, que je meure,

Il étoit avec Rosette bec à bec. J'en frissonne!

J'ai vû la friponne,

Qui d'un air coquet Lui donnoit un bouquet.

Air: Ab, ab, venez y toutes.

D'un Rival qui me fâche, - Terminons le destin, Tiquetin.

B 2

Je veux que l'on l'attache Aux aîles du moulin, Tique, taque, tiquetin. Ah, ah, ah...!

#### PERRETTE.

Laissez-moi faire:

Il est pour votre bien, Compere, Un plus sûr moyen.

Air: De mon pot, je vous en reponds.
Si vous faites le brutal,
Vous agirez fort mal:
Enlevons Raton à Rosette,
Tenons-le dans quelque cachette,
Je sçaurai, je vous en répond,
Le mettre à la raison.

GRINGOLE à ses Garçons.

AIR: Il étoit un Moine blanc.

Allez tous chercher Raton,

Enlevez-moi ce fripon:

Dans une chambre secrette,

Qu'on l'enferme chez Perrette.

[Les Garçons partent]

Air: Un peu de tricherie.

Ah! la bonne pâte de femme!

Quoi! vous voulez servir ma flamme?

PERRETTE à part. Eh! bon, bon, bon, Je t'en répond.

GRINGOLE.
J'approuve votre stratagême.

PER-

#### PERRETTE.

J'agirai comme pour moi-même.

Ensemble.

Et zon, zon, zon, Ah, ah, voyez donc!
Un peu de tricherie,

Dans la vie,

Est toujours de saison.

#### GRINGOLE

Air: Beau Marinier, beau Marinier. Je me fie à vous tout de bon; Vous paroissez en sçavoir long.

PERRRETTE à part. Le courroux de Gringole agit, Et je le tourne à mon profit.

#### GRINGOLE.

AIR: Branle de Metz.

Allez, Commere Perrette, Faire un tour à vot' maison.

#### PERRETTE.

Oui, votre conseil est bon.
Tâchez d'appaiser Rosette,
Prenez part à sa douleur,
C'est une bonne recette:
Un ami consolateur
Est bientôt amant vainqueur.

[Elle rentre chez elle.]

When the works

B 3

SCE-

# NETER BIBLETER BIBLETER BIBLETER

### SCENE VII.

# GRINGOLE,

AIR: La Fravoletta.

U'elle est gentille, Ma jeune Jardiniere En elle brille La beauté printanniere. Ah! quelle grace! Rien ne l'efface: Quand je l'apperçois, Quand j'entends sa voix, le sens la flâme Agiter mon cœur, Avec tant d'ardeur, Que je me pâme; le me seus ravir De plaisir.

Les fleurs de prairie N'ont point sa fraîcheur, L'épine fleurie

N'a point sa blancheur. Tant que je vivrai, l'aimerai, Chérirai Parks and a state of Sa légéreté: Sa beauté, Sa gaité.

Elle

Elle babille, Hem! Elle sautille, Ab! Qu'elle a d'appas, C'est sur ses pas Qu'on voit éclore De fleurs tous les jours: Mais moins encore De fleurs que d'amours. De sa rigueur Si je suis vainqueur, Dès le matin, Cultivant son jardin, Tout à loisir Je pourrai cueillir Les roses, les lys, Et cent baisers jolis.

Air: de M. Guerin: En riant, en badinant?

J'allons voir en dandinant,
Si j'varrons Rosette,
Et si j'pourrons en badinant;
Lui parler d'amourette.
D'abord, j'irons bonnement,
J'aurons la meine doucette
En renard qui finement
Cherche à croquer la poulette.
Agissons tout bellement,
J'apperçois Rosette:
J'vais guetter le bon moment
D'enjoler la fillette.

وكالوعد

B 4

SCE

# SCENE VIII.

ROSETTE pleure la perte de son Amant.

AIR: Si raviva.

Elas! je perds. L'objet de ma flame: Ce triste revers Perce mon ame. Momens trop flatteurs J'allois être sa femme. Coulez, coulez, mes pleurs, Ah! je me meurs, Ah, ah, ah! Mon cœur s'en va. J'allois jouir D'un bien suprême, On m'a sçu ravir Tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Quel retour Pour le plus tendre amour! Peut-on me jouer ce tour? Là ? mo de morelle Ce tour Là? Rosette en mourra.

Ah! ah, ah, ah, &c. Rosette en mourra.

SCE.

# 

# SCENE. IX. ROSETTTE, GRINGOLE.

#### GRINGOLE.

Air: Pauv' petite.

Belle Rosette,
Je plains votre tourment,
Et je regrette
De bon cœur votre Amant;
Il avoit du mérite,
Et biaucoup d'amitié.
Ah pauv' perite!
Vot' malheur excite
Ma pitié.

### ROSETTE.

Air: Du Devin du Village.

J'ai perdu tout mon bonheur,
On a pris mon Serviteur.
O fort trop funeste?

Que l'on m'ôte tout mon bien,
Je ne regrettrai rien,
Non rien.

Non rien.

Que l'on m'ôte tout mon bien,
Je ne regretterai rien,
Si Raton me reste.

J'ai perdu tout mon bonheur,
On a pris mon Serviteur,
B 5

O fort trop funeste!
O fort trop funeste!

# GRINGOLE.

AIR: Si des Galans de la Ville.

Pardre un amoureux si tendre!

Ca cause bian d'la douleur;

Mais morgué, j'pourrons vous rendre

Toute votre belle humeur.

#### ROSETTE.

Quelle flatteuse espérance Faites vous naître en mon cœur! Hélas, loin de sa présence Je vais mourir en langueur.

### GRINGOLE.

Votre petit cœur murmure; Mais pour guérir son tourment, La recette la plus sûre, C'est de faire un autre Amant.

AIR: Les Capucins de Meudon.

Ma Pouponne,
Donne moi ton cœur;
Ta mine friponne
Dément ta rigueur;
Allons, donne,
Donne moi ton cœur,
Laisse moi, mignone,
Faire ton bonheur.

T'as biau dire, T'aime à rire, Je sçais lire

Dans

Dans tes yeux.
Si t'es leste,
Malpeste,
Je suis preste,
Et toujours Joyeux.

Ma Pouponne,
Donne-moi ton cœur;
Ta mine friponne
Dément ta rigueur:

Que la gêne,
Que la peine
Soit pour les Amans transis;
J'ons l'allure,
L'encollure
D'un gaillard qui n'a point de soucis.

Allons, donne, Donne-moi ton cœur, Laisse moi, mignonne, Faire ton bonheur.

#### ROSETTE:

Air: Spera forjan ch' un di. Modérez ce transport.

GRINGOLE.
Bon, les absens ont tort.

ROSETTE.

On doit jusqu'à la mort Etre fidelle.

GRIN-

GRINGOLE.

Oh! oh! quels amours constans! En est-ce encore le temps?

ROSETTE.

Oui, j'aime pour jamais.

GRINGOLE.

Que ces nœuds sont parfaits!

Il est doux d'en changer.

ROSETTE.

Mon cœur n'est point léger.

GRINGOLE.

Bagatelle! Ce n'est qu'un jargon.

ROSETTE.

Pour qui me prend-t'on?

GRINGOLE.
D'abord on dit non,
Ensuite on dit bon.

ROSETTE. Non, non.

GRINGOLE.
Bon, bon!

ROSETTE.
Non, non,
GRINGOLE.

Par, direz-vous toujours non?

RO-

AUG.

Toute

N. 8 W.

ROSETTE à part.

Ah! qu'il excite ma haine! (à Gringole.)

Vous redoublez ma peine.

GRINGOLE.

L'Amour l'a fçu causer, L'Amour va l'appaiser.

ROSETTE.

Rien ne pourra briser Une si belle chaine; Toujours, toujours, On verra toujours durer mes amours.

GRINGOLE.

Quoi! toujours?

ROSETTE.

Oui, toujours.

GRINGOLE.

Vous serez donc dupe en amours, Toujours.

ROSETTE.

On les verra durer toujours.

GRINGOLE.

AIR: Quand on a bû, la tête tourne.

Autour de vous, je tourne, tourne, tourne, tourne,

Depuis l'aurore sjusqu'au soir:

Toute la nuit je tourne, tourne, tourne,

Quel tourment de ne pas vous voir!

Pou.

Pour vous, Rosette, la tête me tourne,
N'obtsendrai-je rien?
Hélas! sur moi, qu'un doux regard se tourne,
Et tout va tourner à bien.

#### ROSETTE.

AIR: Filles de la Tourelle.
Votre amour me prépare
Mille tourmens nouveaux;
Ne croyez point, barbare,
Infulter à mes maux:
Envain on me fépare
De mon fidéle ami,
Un jour viendra...?

### GRINGOLE.

Tarare!

La belle, il est parti, Pour Missispy.

#### ROSETTE:

Air: Baise-moi donc, me disoit Blaise O desespoir! pauvre Rosette!

#### GRINGOLE.

C'est un valet que Rosette regrette.

#### ROSETTE.

J'aime autant ce simple valet, Que je te hais & te déteste. (Elles'en va.)

#### GRINGOLE.

C'est parler net,
V'la mon paquet:
Je ne demande point mon reste.

SCE-



SCENE X.

PERRETTE, GRINGOLE.

PERRETTE.

AIR: Vieillards de Thésée.

ETes-vous d'une humeur guillerette? Le cœur de Rosette S'est-il rendu?

> GRINGOLE. Vraiment voir, commere.

PERRETTE. Qu'il est en colere!

GRINGOLE.

C'est autant d'amour pardu.
Je devois attendre,
Pour la rendre tendre,
De plus doux instans;
Car je ne pouvois prendre
Plus mal mon temps.

AIR: Mon pere a fait bâtir maison.

Mais j'allons faire ici du train;
Garçons Meûniers, sortez du Moulin,
Un Rival a sçû m'outrager,
Pour m'en venger,
Accourez tous;

Qu'il

Qu'il expire fous vos coups, Accourez tous, Accourez tous.



# SCENE XI.

GRINGOLE, PERRETTE. LES GARC, ONS MEUNIERS.

AIR: J'aurai une robe.

GRINGOLE ET DEUX MEUNIERS,

Chantant cet Air en CANON.

SEconde marage,

Ventrebleu Têtebleu,

Faites Faifons ravage,
Dans le Village,
Mettez- y le feu.
Mettons y le feu.

#### GRINGOLE.

AIR: Un jour de Dimanche après Vépres.

Qu'à ma fureur chacun réponde, Je veux m'en prendre à tout le monde; Tout va trembler à nos éclats, Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. GRIN-

#### GRINGOLE ET LES MEUNIERS.

faisant plusieurs gestes ridicules.
Faisons tretous un grand fracas,
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

#### PERRETTE.

Air: Va, tu as raison, la Tulipe.
Eh pourquoi donc tout ce tapage?
Votre tendresse a du dessous;
Mais devons-nous
En pâtir tous?
Faut-il causer un grand ravage,
Pour perdre un Valet importun?
Cela n'a pas le sens commun.

#### GRINGOLE.

AIR: Vous avez raison, la Plante.

Vous avez raison, Perrette,
Raton seul en pâtira,
Périra:
Qu'en mes mains on le remette,
Et mon bras l'étrillera.

#### PERRETTE.

Larira, Fiez-vous à Perrette, Renvoyez ces gens là.

GRINGOLE, après avoir fait signe d ses gens de se retirer.

Air: Je l'aime, je l'aime.

Mais vous semblez le protéger?

PER-

### PERRETTE.

Non, non, je veux vous obliger:
Mais laissez-moi le corriger:
Je l'aime, je l'aime,
Qui pourroit vous venger,
Mieux que moi-même?

### GRINGOLE.

Air: La dondon, dondaine.
Tâchez donc de le gagner.

### PERRETTE.

Ne vous mettez pas en peine, Je ne vais rien épargner. Par mon ordre on me l'amene.

### GRINGOLE.

Je vous laisse avec Raton, Ne faites pas l'inhumaine, Ma dondon, dondaine, Ma dondon, dondon.



SCE-

### PREPERENCIA CONTRACTOR CONTRACTOR

### SCENE XII.

PERRETTE, RATON.

Conduit par ROBIN & d'autres Valets armés.

PERRETTE.

Air: Il est certain petit moment.

Viens ça, mon cher, Prendre un peu l'air; Franchement, Tout tourment Me chagrine.

### RATON.

Pourquoi chez vous M'enfermez-vous?

### PERRETTE.

Ton Rival Veut te faire du mal.

### RATON.

Ah! qu'elle est fine!
Je la devine.

### PERRETTE.

Ton triste sort
Me touche fort;
La pitié
Fait naître l'amitié.

RA.

#### RATON.

Et zon, zon, zon!
Le prétexte est bon!
J'en crois mieux
Et ses yeux,
Et sa mine;
Dans sa maison,
Tenir en prison.
Un garçon,
Ce n'est pas sans raison.

### PERRETTE.

Air: Il y atant de gens de bien.

Ah! que tu devines bien!

Mais voilà ma fête

Prête;

Pour animer l'entretien,

C'est vraiment un bon moyen.

RATON, sur le ton du dernier vers. Qui ne va mener à rien.



SECOND DIVERTISSEMENT.

Entre'e des Garçons & Servantes de la Ferme. PERRETTE, à ses Servantes & Valets.

AIR: Tortillez les jambes.

A, mes Enfans, montrez vous tous ingambes,
Tortillez les jambes.

Cour

MA

115

Ma foi, rien n'est tel Pour vaincre un cœur cruel.

Dansez, chantez, Pour le rendre infidéle; (Montrant Raton.) S'il change de Belle, Sans doute, à mon tour, Il me fera la cour.

On danse.

Ronde chantée par un Paysan.

Courons d'la blonde à la brune, A changer tout nous instruit; Le Croissant d'viant pleine Leune; Après l'biau temps, l'mauvais suit;

L'Hirondelle Peu fidelle

Change de lieu tous les ans; L'Papillon volage à l'extrême, Est errant dans nos champs; Si l'Papillon, l'Hirondelle, la Leune,

La pluye & l'biau temps

Sont changeans, Il faut changer de même.

(Tous.)

Il faut changer de même.

II. Couplet.

A tout vent la girouette, Et les aîles du moulin, Font toujours la pirouette, En tournant, tournant sans fin.

Dans sa pente, L'eau serpente

Et fait cent tours différens; On voit d'une inconstance extrême Les Zéphirs voltigeans;

C 3

Si

Si l'Papillon, L'Hirondelle, La Leune,

La pluye & l'biau temps,

Les ruisseaux, Les oiseaux, Les moulins, La girouette, Les vents, Sont changeans;

Il faut changer ce même.

(Tous)

Il faut changer de même.

### RATON

III. Couplet.

Les Rochers de ce Rivage N'ont jamais changés d'endroits, Et les Clochers du Village Restent toujours sur leurs toits;

Ces montagnes, Ces campagnes

Sont là depuis fort long-temps: Cette source toujours la même,

Va remplir ces étangs; Si les rochers,

Les clochers,

Les ruisseaux, les étangs Sont constans;

Je suis constant de même. (bis)

IV. Couplet.

Le Soleil autour du monde, N'a jamais cessé son cours;

Ainfi

Ainsi charmé de ma blonde, Je veux la suivre toujours;

La fidelle Tourterelle

Sert d'exemple aux vrais Amans, Ce lierre à l'ormeau qu'il aime, S'est uni dès long-temps:

Si le Soleil,
Les ormeaux,
Les ruisseaux,
Les clochers,
Les rochers,

Les vallons & les monts,
Dans nos champs,
Sont constant;
Je suis constant de même. (bis.)

#### PERRETTE. à Raton.

Air: Mon p'tit cœur, vous n'm'aimez gueres.

Vous n'êtes donc point point flatté
De cette fête légere?

RATON. Non, Madame, en vérité.

PERRETTE.

Vous paroissez en colere.

RATON.

De tout cela je suis las.

#### PERRETTE.

Mon p'tit cœur vous n'm'aimez guere, Mon balet n'vous touche pas, Hélas! Vous n'm'aimez pas.

C 4

RA.

#### RATON.

Air: Il ne faut jurer de rien.
Franchement, vous n'avez fait,
Dans cette inutile fête,
Qu'un éclat fort indiferet;
Le scandale est malhonnête.

### PERRETTE.

Il est vrai, conduisons-nous mieux; Essayons d'un tête-à tête; [Elle renvoye ses gens.] Que mes gens sortent de ces lieux, Les témoins sont enuuyeux.

### 

### SCENE. XIII.

PERRETTE, ET RATON.
PERRETTE.

AIR: Je n'irai plus seulette au Bois.

TU peux t'expliquer clairement.
Je t'ai choisi pour mon Amant,
A mes vœux répond sans façon,
Mon p'tit Raton,
Mon p'tit mignon.

### RATON.

Arrêtez-vous donc, finissez donc, Laissez moi là; En agit-on comme cela?

AIR:

AIR: Si l'en n'me donne' ce Garçon là.

Songez à la bienséance.

PERRETTE.

Oh je m'en dispense; Mais que vient-il nous conter-là? En ai-je moins qu'à l'Opéra.

Air: Je suis Madelon Friquet.

Je suis Madelon Friquet,
Si l'on s'en choque,
Je m'en mocque,
Je suis Madelon Friquet,
Et je me mocque du caquet.

RATON.

Air: Que de bi que de bariolets.
O Dieu, qu'elle m'ennuye!

PERRETTE. Ne fongeons qu'à nous réjouir.

RATON.

Oh! rendez-moi ma mie, Ou laissez-moi mourir.

PERRETTE.

AIR: Vivons pour ses Filletes. Rosette a fait un autre choix, Et l'on te triche en tapinois.

RATON.

Air: Non, non, Colette n'est point trompeuse.

Non, non, Rosette n'est point trompeuse,

Que votre esprit est rusé!

C 5 à part.

à part. Bon, bon, Perrette est une menteuse, à Perrette. Ce détour est trop usé.

Si Rosette étoit coquette,
Cela seroit bien fâcheux;
Mais les amours de Perrette
N'en iroient pas beaucoup mieux.
Non, non, &c.

### PERRETTE,

Air: Maître d'un joli jardinet.
Eh, quoi ton cœur est sans pitié,
Pour l'amitié
La plus forte?
Tu sçais que j'ai beaucoup de bien.

RATON. Hé bien, hé bien, Que m'importe?

PERRETTE.
Allons au fait, dis moi.
RATON.

Dieux, quel martyre!

P E R R E T T E.

Veux tu de moi, Raton?

R A T O N.

Non. C'est tout vous dire.

PERRETTE.

AIR: Tout roule aujourd'bui dans le monde. Que cette constance est parfaite! (à part.) Quoi j'en aurai le démenti!

(à Ra.

100

(à Raton) Sois donc le mari de Rosette,
J'y consens, je prends mon parti.
Va la chercher & lui prodigue
Les soins, les transports les plus doux;
Mais comme le chagrin fatigue,
(Au berger Robin.)

Robin, qu'il boive un coup chez nous. [Elle parle à l'oreille de Robin.]

SCENE. XIV.
GRINGOLE, PERRRETTE.
GRINGOLE.

AIR: Tandis que nous sommes.

HE bien ma commere,

PERRETTE. C'est Rosette qu'il présére.

GRINGOLE. Et vous souffrirez cela?

AIR: Moderez-vous, Cadet.

Vengeons nos cœurs jaloux; Vengeons nous, vengeons-nous.

PERRETTE. Sans cesse il le répéte, Allez, rassurez vous:

Je veux dans mon courroux Qu'il épouse Rosette.

GRINGOLE.
Y pensez-vous, Perrette?

PERRETTE.

Air: Je voudrois bien me marier.

Oui, par mon ordre, en ce moment,

On avertit la belle

Qu'on va lui rendre son amant.

GRINGOLE.
Pardez-vous la çarvelle!

PERRETTE.

Air: Il est mort, non, c'est qu'il dort.

J'ai prévénu votre vengeance,
L'ingrat méprise mes attraits.
Excuse t-on pareille offense?
De ma rage il sent les effets: [On aporte Regardez. Raton endorm.]

GRINGOLE.

Il est mort!
PERRETTE.

Non, c'est qu'il dort.
Il dormira long-temps, je vous le jure.
Dors, dors, dors, pour venger mon injure,
Dors, pour venger mon injure.

Air: Pour voir un peu comment ça f'ra.
Certain breuvrage de pavot,
Va pour toujours glacer son ame;
Il dormira comme un fabot,
En dépit de sa chere semme.

GRIN-

Par la morguenne il est bon là, Voyons un peu comment ça f'ra.

Ensemble.

AIR: Trois petis couteaux, &c.

Qu'il est doux d'exercer sa haine!

Farlarira, larira, dondaine,

PERRETTE.

Rosette, viens chercher Raton.

Ensemble.

Farlarira dondon, dondon, dondaine, Farlarira dondon.

### GRINGOLE,

AIR: A sa Voisine.

On a cent fois plus de plaisir
A venger sa tendresse,
Que l'on n'en peut jamais sentir
Dans l'amoureuse yvresse.
Ma commere, qu'en dites-vous?

### PERRETTE.

Différemment je pense: Je trouve l'amour bien plus doux Que la vengeance.

CHENCHEN CHE

SCE-

# SCENE XV.

RATON se réveillant.

AIR: Des Trembleurs.

Clel! où suis-je? Je frissonne, Quel nuage m'environne: An! la force m'abandonne, Quel cruel revers m'abbat! Seroit-ce un tour de Perrette? Dieux, quelle langueur secrette! Pourrai-je aux yeux de Rosette M'offrir en ce trisse état.



SCENE XVI.

RATON, ROSETTE.

ROSETTE.

AIR.

Doux espoir!
Je vais donc le revoir,
Ce cher Amant qui causoit mes allarmes!
O doux espoir!
Je vais donc le revoir,
Ce cher Amant
Qui m'aime constamment.

Ah!

Ah! le voici!
Mais quel fouci
Lui fait encore verser des larmes?
Oh! qu'as-tu donc,
Pauvre Raton,
Mon bel Ami?
Il est endormi.

AIR: Ab! Thomas, réveille, reveille.

Ah! Raton, réveille, réveille,
Ah! Raton, réveille-toi.
En ce jour tu vas être à moi.
Eb! Raton, Raton.
Ah! Raton, réveille, réveille,
Ah! Raton, réveille-toi.

Air: Je sommeille.

Il dort encore plus fort, je crois.
Hélas! n'entends-tu pas ma voix?

RATON.
Je fommeille.

#### ROSETTE.

Tu prends bien ton temps pour dormir, Viens livrer ton ame au plaisir, Qu'il te réveille; Qu'il te réveille.

RATON.

Am: Je crois, Lison.

Ah! Quel chagrin!

Robin, ce Berger malin,

En me versant du vin,

A fait un forsilége.

Ro.

R O S E T T E. Que dis-tu donc?

#### RATON.

J'aurai pris quelque poison,
Vous le dirai-je?
Mon cœur est comme un glaçon.
Charmé de nos nœuds,
Mes feux
Faisoient mon bien suprême,
Mais à tant d'ardeur,
Succéde la froideur.

ROSETTE.

Reprends tes esprits,

Mon fils,

Tu sçais combien je t'aime.

RATON.

C'est quelque jaloux
Qui jette un sort sur nous.
Je m'affoiblis,
Malgré moi je m'assoupis;
De mes sens dépéris,
A peine ai je l'usage,

R O S E T T E.

Je vous plains fort.

En me parlant il s'endort.

Ah! quel dommage!

C'est un sort,

Il n'a pas tort.

Aix: Dieu bénisse le Roi Jacques, Cette indolence est unique,

Quel

Quel rôle pour un Amant ! Un sommeil si létargique Réfroidit le dénouement; Allons, allons gay, gay, Allons, allons gayement.

Air: Gentille Pélerine.

Au mal qui te posséde, N'est-il point de reméde? Qu'Amour vienne à notre aide, Ainsi qu'à l'Opéra.

RATON.

C'est vous que je réclame.

ROSETTE.

Va, je serai ta femme, S'il suffit de ma flamme, Regarde•moi.

RATON.
Oui dà,

Je sens cela
Propre au mal qui me tient là.

Aix: Quand on sçait aimer & plaire
Mon ardeur nait de la tienne,

En dépit des envieux, Est-il un charme qui tienne Contre celui de tes yeux?

Comme on voit la fleur renaître, Après les cruels hyvers, Mon cœur prend un nouvel être, Après mille maux soufferts.

Mon ardeur naît de la tienne, En dépit des envieux,

D

Eft

Est-il un charme qui tienne, Contre celui de tes yeux?

Ah! Rosette, fixe encore Sur moi ce regard charmant, Un plus beau jour semble éclore, L'Amour te rend ton Amant.

Ensemble.

L'Amour te rend mon Amant.

C'est en vain que l'on s'oppose Aux vœux d'un cœur bien épris. Des tourmens que l'Amour cause, L'Amour lui-même est le prix.

#### ROSETTE.

A 1R: Il n'est pire eau que l'eau qui dort.

Ne craignons plus Perrette, ni Gringole,
A nos transports nous pouvons nous livrer;
lls ont chacun fait un si mauvais rôle,
Qu'ils n'oseront plus se montrer.

Air: Ma Maîtresse est une blonde.

Ca qu'une danse lègere Te réveille tout-à-fait; Du breuvage somnifere Elle détruira l'effet:

Et ziste, zeste, Leste, preste.

Il faut faire un faut;
La danse est tant à la mode,
Que partout on s'en accommode,
C'est le remede qu'il te faut.

AIR:

AIR: Mon Mignon tout de bon.

Ne fongeons plus qu'à nous unir,

Des Menestriers vont venir;

Car je les ai fait retenir,

Ils vont faire merveille.

Ensemble.

Les voilà,
Ah! déjà

Ton cœur se réveille.

On danse.

#### RONDE.

Chantée par ROSETTE.

Saison des plaisirs charmants, Et des tendres fleurettes, Tu rends joyeux les Amants, Les filles guillerettes; Joli mois de Mai, Que tu nous rends le cœur gai!

C'est toi qui fais reverdir L'herbette joliette, Et qui fait épanouir, Le cœur d'une Brunette: Joli mois de Mai, Que tu nous rends le cœur gai!

C'est toi qui fait soupirer, L'innocente fillette: C'est toi qui fait desirer Le doux prix d'amourette: Joli mois de Mai, Que tu me rends le cœur gai!

D'un

D'un hyver plein de rigueurs, C'est toi qui fonds la glace; Si l'Amour a des froideurs, Que ton retour les chasse: Joli mois de Mai, Rends-nous, rends-nous le cœur gai!

Tu ranime les couleurs De la brillante Aurore; Ranime ainsi les ardeurs De l'Amant que j'adore; Joli mois de Mai, Rends-lui, rends-lui le cœur gai.

ARIETTE de la Serv. Pad. Et mi par che gid.

Ah! ton teint a repris Son brillant coloris! J'y vois renaître enfin les ris; Tu te sens mieux?

# RATON.

Oui

## ROSETTE.

Tu te sens mieux?

### RATON.

Oui

### Ensemble.

Ah! mon cœur en est réjoui.

On danse.

### ROSETTE à Raton.

Ariette: Cola sul praticello. Vois fous cette verdure, Cette onde vive & pure

Qui

Qui coule, murmure sur ces cailloux;
Les Oiseaux jaloux.
Imitent ces gloux gloux;
Ainsi nos beaux jours,
Au sein des amours,
Vont couler;
Rien ne les pourra troubler.
Ah! quand j'y pense,
Je sens d'avance,
Mon cœur qui pétille,
Mon cœur qui fautille, fautille,
fautille,

Comme le ruisseau que voilà, Sautille, sautille, sautille, sautille, sautille, sautille, .... Raton, mets ta main là. Tita ta! tita ta! Sens-tu qu'il fait déjà Tati tata, ah tita ta!

Dès qu'un Hymen heureux Aura serré nos nœuds, Les Vallons & les Montagnes, Les Forêts & les Campagnes Seront témoins des flammes Qui brûlent dans nos ames. Plus de contrainte,

Nous pourrons sans crainte Nous livrer sans cesse A la tendresse; En tous lieux, les Zéphirs Porteront nos soupirs. Quel plaisir! Quel plaisir! Lorsque l'on s'aime! Nos deux cœurs vont jouir

D'un

D'un bien suprême; Quel plaisir! Quel plaisir! Lorsque l'on s'aime! Dans les airs, les Zéphirs Porteront nos soupirs.

(bis.)

A nos ardeurs fidelles
Les tendres Tourterelles
Applaudiront des aîles,
Et pour nous animer,
Pour mieux nous enflâmer
Dans des momens si doux,
Elles feront avec nous
Roucoux.

Rou, rou, rou, elles ferontavec nous Roucoux, roucoux, roucoux.



### VAUDEVILLE.

### RATON.

Ier. Couplet.

Ous n'avons plus rien à craindre,
Mes feux se sont ranimés;
En cherchant à les éteindre,
Nos jaloux les ont rallumés;
Désormais soyons tranquilles,
Leurs fureurs sont inutiles,
Ils n'ont fait qu'un bruit éclatant;
Autant en emporte le vent.

AU-

Chantés par différentes personnes.

II.

Une Mére avec prudence,
A fa fille nuit & jour,
Ne prêche que l'innocence,
Et lui fait horreur de l'amour,
Mais dans l'âge où l'on soupire,
Les leçons n'ont plus d'empire,
Vous avez beau dire, Maman,
Autant en emporte le vent.

III.

Ne faites point la conquête D'un petit Abbé coquet, Qui semble porter sa tête, Toujours sur le haut d'un piquet; De ce diseur de sornettes N'écoutez point les sleurettes, Il n'a que le ton suffisant: Autant en emporte le vent.

IV

Le jeune Officier sçait plaire;
Mais aussi vif qu'une éclair,
Sur lui quel fond peut on faire?
Ce n'est que du bruit & de l'air:
N'espérez pas qu'il s'engage,
Ce n'est qu'un ardent volage,
Et l'on s'égare en le suivant;
Autant en emporte le vent.

V

Ne prenez pas, jeunes filles, Le petit Maître manqué,

11

55

Il ne vit que de pastilles, Il est tout consit, tout musqué: De ces Amans à l'eau-rose La tendresse est peu de chose, On en est la dupe souvent: Autant en emporte le vent.

L'Amant sincere est timide:
Mais sa crainte en dit assez;
L'Amant volage & perside
Rend des soins bien plus empressés;
D'un amour tendre & sidelle,
D'un constance éternelle
Il fait vainement le serment:
Autant en emporte le vent.

Critiquer un badinage,
C'est lui faire trop d'honneur:
Messieurs, notre soible ouvrage
N'est pas digne d'un Censeur;
N'ayez que de l'indulgence
On en a sans conséquence
Pour l'amusement d'un instant:
Autant en emporte le vent.

FIN.

NB. Toutes les pièces originales comme les Enfants du Sieur Frederick les jouent, ne se trouvent à vendre ailleurs qu'au Bureau de l'Opera, de même que le premier volume du Nouveau Théâtre, des Enfants du Sieur Frederick, contenant les quatre pièces nouvellement debutés avec beaucoup de succès & d'applaudissements. On promet d'en donner dans peu le second volume.

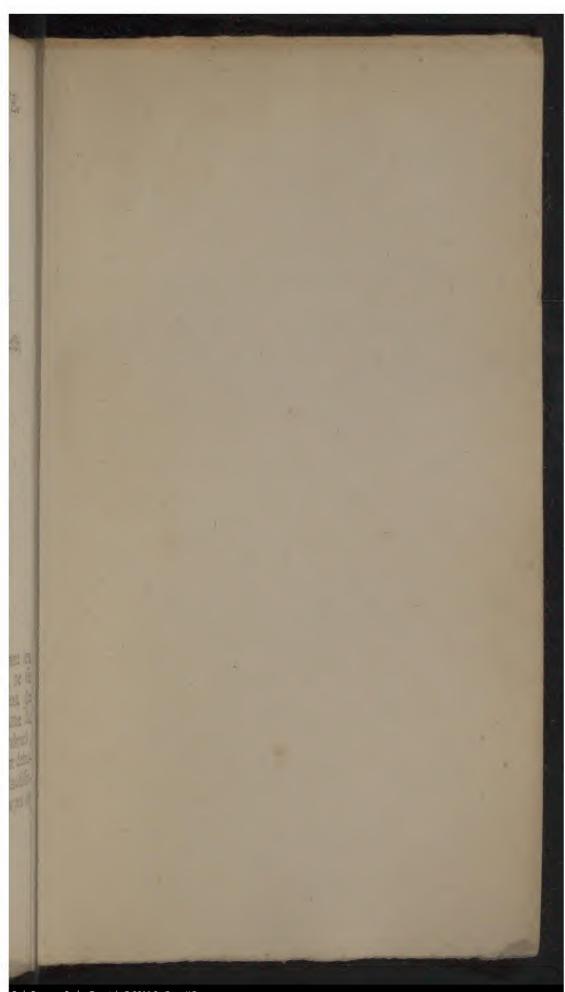